ACCADENIA R.BELLIV. SCIENTO

Gssais ur la maison GRANERI

20 janvier 1790 par foreph Vernazza.

Imprime avec quelques changement sans l'hattoire de la ville de las Roche - Par M. willet 1790 In 8 - Par 14 - 17.

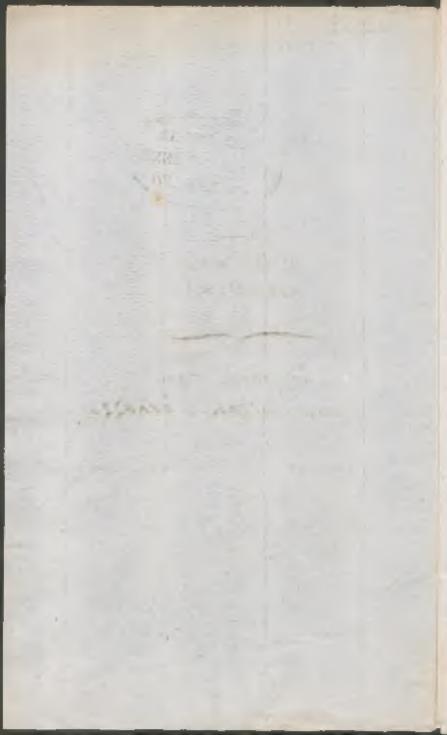

La maison GRANERI est une. des plus distinguées du Liemont. Elle reside à Surin, et son hôtel y esto places avantageusement et biere. decoré.

Elle fait partie de la haute Noblesse de pays de Saroye, depuis que le Marquisat de la Roche, qui etoit de l'apanage des Princes de Nemours, a été infédée à Thomas GRANERI, comte de Marcenase, premier ecuyer de la Ducheve de Lavoye en 1668, Ministre d'étal, treve à Marc Intoine, Aumonier de Madame Royale, Abbe de Hohe Dame d'Entremont.

Saypard leur pere, comte des Marcenase, et Villates, soigneur

R.DELLE SCIENCE

Vorio et des Liobes, celui quis Jonda un hermitage de Camaldules en Liemoni, avoils dejas resides long kemi a Chambery; mais cer n'étoit que pour y rempir les charges les plus brillantes de la Magistrature de Sarroye, auxquelles il fut appeller depuis les celebre voyage de frenoble; où ayant accompagnees Madame la Regente il reusite par ses conseils à la maintenir dans cette sage fermete qui devouta les projets du fardinal de Kichelieu , et sauva heuresement Cotato.

Thomas, comte de Marcenase, marquis de la Roche, ent aussi. Veux soeurs, dont l'une fut

THENGAGO !

ten 1630 et celli dison en 1630 marice au fomte Lrovana et l'autre au comte Casta . Il espousar en 1681 Jerome Catherine fille du Evand Chancelier de Mouvoux et a été la tige des deux branches qui subsistent achiellement.

Charles Emanuel, chef de la branche ainée, conseiller d'étals, gendrer du marquis des Carail chevalier de l'Annonciade mount en 16 . Leonor Marquerite da soeur, fut mariée au fomte l'alperga. Maurice Sanace, son fiere, chevalier, marquis du Chatelets et de Credo; conseiller d'étals, ayant été envoyé en 1700 en ambassade à la four de Rome, fut ensuite?

ACCADEDIA ILDELAR SCHUME DI TOTTUO President au lenat de Liemont, et

· royale.

Charles Emanuel fut peres de trois gargons, et deux filles : Charles Supard Gernard qui suit : Féderic Joseph, chevalier, most en Hongrie gouverneur de la ville d'Esperies: Jean Osapriste lieutenant aux arquebusiers gardes de la porte Du Ros : Louise Marquerite, fille d'honneur de Madame Noyale, mariae au fomter des Ursins : Lauline Marie Christine file & nonneur de Modame) Royale, marice an Comte L'essasque, Charles Jaspard Bernard,

marquis de la Ploche, Grand froix de l'ordre des Saints Maurice et datare, epocusa Marie Anne Minges de Condres, et en eut e une nombreuse familles.

Joseph Marie Victor Louis for sine, marquis de la Roche, fils aine, la marie la Regiment auxo sardes, gentilhomme de la la chambre du Avi mouvut à Tavin le 21 juin 1/86, marie à Therese Caquevan

Messire Gaspard François

GRANERS leur fils unique, magnis

de la Roche etc Comte de l'Après et cim

Narcenasc etc. Paron de Glegod et cim

d'aio etc. Officier Geneval de departement,

est veuf de Pauline Palentine



Alfieri de Sostegno, et speres de Felicité Mademoiselle de la Poche.

S. E. Menise Lievre Jough, Comte Graneri, Grand froist de l'ordre des Jaines Maurice et dazave, issu de la branche cadette de Thomas, marquis de la Roche, a expousee Dona Anne Marie Manca, duchesse donairiere de Saint Lieve. H fut d'abord Senateur à Mice, juge de la royale audience à Caillari, Avocat reneval on Roi, Ministre Plenipotentiaire de Sa Majerte à la four de Kome. Le tran Duc de Toscane et la Republique de renes ayant souhaitee la mediation be Ros sur quelques

differends an sujet des limites des deux Ctats la Majerte chargea le somte tranevi de se transporter sur les lieux : et il propola un accomodement que fut agree . Il palla à Vienne en 1781 Envoyer Extraordinaire de Sa Majeste pres de l'empereur, ensuite a Madrid, Ambanadeur a la four à Espagne. Il revint à durin en reprembre 1789 Ministre d'état, et premier de cretaire ayant le repartement des affaires internes.

Maison GRANERI sont d'agur, a' la fasce d'or a' un chateau

CHELL CONTROL

d'or, ouvert, ajours ma nones
de queules en chef; et trois
ejois de bled arrachés appointés,
d'or, en pointe. Supports:
deux lions, à las queues fourchetes, d'argent et hermine
component, armés, lampassés
des queules.